Hern Geheimral DE

## FUNERE PUBLICO ROMANORUM

## DISSERTATIO PHILOLOGA

QUAM

AD SUMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES

RITE IMPETRANDOS

AMPLISSIMO IN UNIVERSITATE FRIDERICIA GUILELMIA RHENANA PHILOSOPHORUM ORDINI

TRADITAM UNA CUM SENTENTIIS CONTROVERSIS

DIE XXII MENSIS IUNII ANNI MDCCCXCII HORA XII

PUBLICE DEFENDET

SCRIPTOR

#### FRIDERICUS VOLLMER

RHENANUS

ADVERSARII ERUNT GUILELMUS KROLL DR. PHIL. CAROLUS LOHMEYER DR. PHIL, DES. EDUARDUS DRUENER SEM. SOD. ORD.

> LIPSTAE TYPIS B. G. TEUBNERI MDCCCXCII

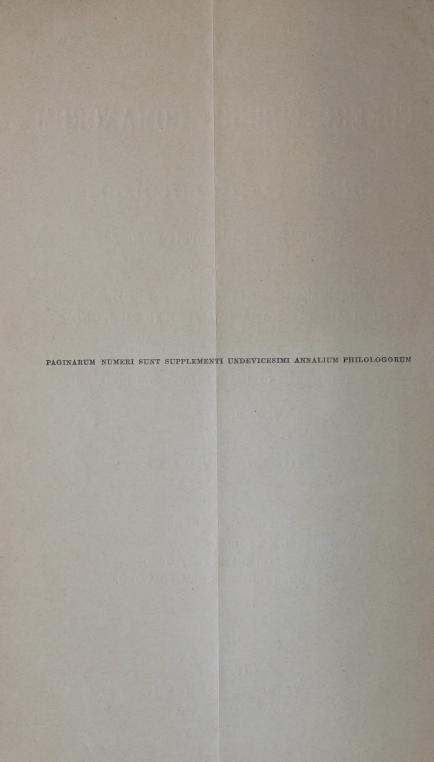

# SODALITATI · PHILOLOGAE

BONNENSI

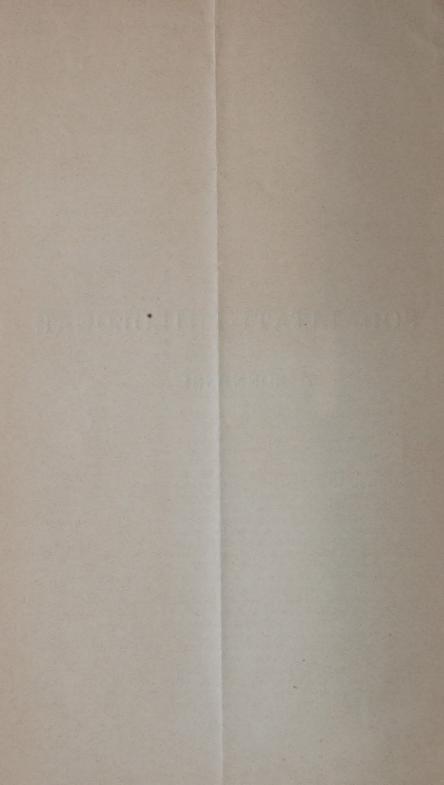

#### I. Moris origo et historia.

Honos funeris publici¹) originem ducit primam a studio veterum et recentiorum populorum communi quam dignissime colendi manes et memoriam hominis bene meriti. Quod studium apud Romanos, quorum religionis propriae pars maxima posita est in familiari cultu Larum Penatium Manium, genuisse usus moresque permultos et varios sive in curandis sive in efferendis et sepeliendis mortuis sive in colendis iam sepultis notissimum est. Quatenus sedulitas et industria religiosa in his rebus iam antiquissimis temporibus progressa sit, optime illustratur eo quod leges primae sumptuariae vetant luxum nimium ipsis in funeribus manifestari.²) Familiae igitur cum religionem tum divitias in funeribus prae se ferre gestiebant adeo ut rei publicae saluti inde videretur damnum existere. Apparet in his certaminibus merita et sumptus non semper exaequata esse. Cives

glutinanda historia et progressio moris splendidissimi.

2) Cf. Marquardtii vit. priv. I² p. 345. Doleo quod libellus scriptus ab E. Labatut 'les funérailles chez les Romains. L'Edit et les lois

sumptuaires' Paris 1878 mihi non praesto fuit

<sup>1)</sup> De funere Romanorum publico qui peculiari egerit libello novi neminem. Copiosissime adhuc rem tractavit Io. Kirchmannus in libris IV de funeribus Romanorum (utor edit. IV. Francofurti 1672). Neque vero ille vir strenuus neque Marquardtius in vita Romanorum privata (1º p. 345 sqq.) qua opus est diligentia segregavit funus privatum et publicum. Libellum francogallicum Audiberti 'funérailles et sepultures de la Rome payenne' Paris 1885 ut inspicerem mihi non contigit. Materia igitur admodum dispersa mihi erat colligenda; proinde veniam des, si inveneris nonnulla me fugisse. — Occasione data moneo libellum de funeribus, qualem ex. gr. de praenominibus habemus, nullum exstare inter rudera illa litterarum Romanarum, quae ad nos pervenerunt. Nec videtur a multis uberius locus tractatus esse. Conicias L. AELIVM STILONEM in commentanda X. decem virorum tabula nonnulla adnotasse de ritu funerum, certum videtur VARRONEM in antiquitatum libris i. e. in rerum divinarum (libris 11-13 de sacris) collocandi efferendi sepeliendi praecepta pontificalia accurate composuisse, dilucidius fortasse et ut melius oculis occurrerent in libro II. de vita populi Romani res descripsisse. Varrone potissimum auctore potuit agere de funere IVBA in ὁμοιότηςιν. Nullum autem de funere nedum de funere publico testimonium potest certo revocari ad hos viros; occasioni et licentiae historicorum aut titulis debemus quicquid his in rebus scimus et ex singulis secundum descriptiones Polybii Cassii Herodiani componendae sunt imagines pomparum et con-

ex familiis nobilissimis et optime meritis tenuiter elati sunt. 1) Quodsi civium bona de mortuo opinio metuebat ne propter pauperiem nimis vili apparatu efferretur sepelireturque, aes conferebant, quo pompa et monumentum magnificentiora redderentur. 2) Eiusmodi pecuniae collationem privatam fuisse consentaneum est. Quod una familia praestare non poterat, complures conferebant. 3) 'Aere conlato' per omnia saecula Romana funera sepulcra statuae clupei similes honores in homines aliquatenus bene meritos cumulati sunt. Pecuniam haud ita parvam exhibendo funeri sollemni opus fuisse intelleges, cum pensitabis non modo libitinariis vespillonibus sed etiam cantoribus siticinibus ludiis inde nummos debitos esse. Praeterea summas

1) Sic 'M. Porcius Cato funus filii in praetura mortui tenuissimo ut

potuit - nam pauper erat - sumptu fecit' Liv. per. 48.

3) Ex eodem studio nata sunt collegia funeraticia, hodiernis temporibus sodalicia militum ac similia. Sumptus autem familiares aere collaticio vel publico solvi omnino non alienum est a Romanis. Cf. Amm. Marcell. XIV. 6. 11 'subsidiis amicorum mariti inops cum liberis uxor alitur Reguli et dotatur ex aerario filia Scipionis'. Sen. ad Helv. XII. 5. Apul. Apol. I. 18 vita Bonosi (Scr. Hist. Aug. II. 213) 'sumptu

etiam publico nuptias celebrabis'.

<sup>2)</sup> De funeribus aere conlato ductis temporis vetustioris haec apud scriptores tradita sunt. Valerium Poplicolam Amm. Marcell. (XIV. 6. 11) narrat 'conlaticia stipe' humatum esse, Livius autem (II. 16 'P. Valerius . . . moritur . . . copiis familiaribus adeo exiguis ut funeri sumptus deesset: de publico est elatus') et Valerius Maximus (IV. 4. 1) brevibus verbis et Dionysius Halicarnassensis (A. R. V. 48. 3) fuse dicunt funere publico elatum, Plutarchus (Popl. 23 'δ δè δῆμος [! cf. p. 329 not. 4] τιμή τυνειτήνεγκεν?) ambas fabulas profert. Traditio de funere Valerii publico, quacum apud Plutarchum et Dionysium coniuncta est narratiuncula de sepulcro Valeriis prope Veliam intra pomerium dato videtur numeranda esse inter ficticias Valerii Antiatis, quem constat sive ex commentariis domesticis sive ex suo ingenio honorem gentis Valeriae auxisse (cf. ex. gr. fr. 17 p. 155 Pet.). Similiter res se habet in funere Menenii Agrippae. Liv. (II. 33. 11), Seneca (ad Helv. 12. 5), Val. Max. (IV. 4. 2), Plinius (N. H. XXXIII. 10. 138) tradunt Agrippam 'sextantibus conlatis in capita' elatum, contra Dion. Hal. (A. R. VI. 96) longam promit fabulam, qua audimus prius plebem monitu tribunorum constituisse aes conferre ut splendidius funeraretur mortuus, deinde senatum ne ingratus videretur funus decrevisse publice faciendum. De P. Valerio (cos. 460 a. Chr.) tradit Livius auctore ut videtur et ipso Valerio Antiate (III. 18. 11) 'in consulis domum plebes quadrantes ut funere ampliore efferretur iactasse fertur'. In Q. Fabio Maximo teste Valerio Maximo (V. 2. 3) 'magnum grati populi specimen enituit, nam cum V consulatibus salutariter rei publicae administratis decessisset, certatim aes contulit, quo maior et speciosior eius funeris pompa perduceretur' (cf. auct. de viris illustr. 32). P. Cornelius P. f. Cn. n. Scipio Nasica Corculum (cens. 595/169) 'obierat in tribunatu plebei admodum gratus ... nec erat in bonis funeris impensa. asses ergo contulit populus ac funus elocavit'. Plin. N. H. 21. (7) 10 (confundit Plin. patrem et filium Serapionem). Vides scriptores in fingendis maiorum honoribus funus publicum et collaticium non data opera seiunxisse. Ceterum cf. p. 324.

paene incredibiles ornamentis et odoribus consumptas esse leges sumptuariae et scriptores testantur. 1)

Funeris impensae re vera publice tum primum datae sunt, cum senatus auctoritate ex aerario solutae sunt. Quod quando primum factum sit Romae, nos non iam eruere possumus. Ut in aliis honoribus ita in hoc commentarii gentium domestici et scriptores gentilis honoris cupidi veritatem obscuraverunt nubilis quae nos fugare nequimus. Gentes aliquantum eminentes finxerunt historiam, qua maiorum alicui et posteris funus sepulcrumque publice idque intra pomerium datum esse narrabatur. Quare antiquissimis exemplis huius honoris a scriptoribus historicis traditis fidem habere non licet. Nec neglegendum est nullo in virorum rei publicae liberae honoratorum elogio quae quidem nobis servata sint funeris publici fieri mentionem, cum alii honores cum cura enumerentur. Quodsi p. 322 not, 2 recte iudicavimus, hoc tamen constat ante Valerium Antiatem (c. 100-50 a. Chr. n.) in honoribus civis bene meriti maximis habitum esse funus publicum. Hoc cum tempore concinit testimonium Ciceronis<sup>2</sup>) et quod circa annum 100 a. Chr. oppida Italiae morem urbanum imitantur, si verum est quod ex Suetonio Hieronymus tradit Lucilium poetam a. 103 Neapoli publice elatum esse.<sup>3</sup>) Crediderim tamen hoc demum tempore rem increbruisse, cum cives tam bene meriti quam Q. Fabius Maximus (cos. V. 545/209) et P. Scipio Nasica (cos. II. 599/155) tradantur non funere publico sed aere conlato funerati esse. Memoria igitur rerum nobis servata monet, ut credamus Ciceroni dicenti<sup>4</sup>) 'maiores nostri statuas multis decreverunt, sepulcra paucis' et concludamus quod de sepulcris idem valere de funeribus publicis. 5)

Praeter Valerium Poplicolam patricium nobilissimum et Menenium Agrippam arbitrum inter patres et plebem, quos honore

<sup>1)</sup> Friedlaender S. G. III<sup>5</sup> p. 113 sqq. Quousque religio occasione funesta abusa sit maxime miramur cum legimus iam in XII tabulis cautum esse, ne unius hominis duo fierent funera. tab. X fr. 5 Sch. Cic. de legg. II. 24. 60 Luebbert comment. pontific. p. 73.

<sup>2)</sup> or. Philipp. IX. 7. 16 'quomque antea senatus auctoritatem suam in virorum fortium funeribus ornamentisque ostenderit, placere eum (Sulpicium Rufum) quam amplissime supremo suo die efferri'. — Anno 683/71 etiam Spartacus spectacula urbana imitatur, cf. Florus III. 20. 9 'defunctorum quoque proelio ducum funera imperatoriis celebravit exsequiis captivosque circa rogum iussit armis depugnare'.

<sup>3)</sup> cf. p. 342 not. 4. 4) or. Philipp. IX. 6. 14.

<sup>5)</sup> Nego Polybii notissimam descriptionem funeris et laudationis (VI. 52—54) esse funeris publici. Quod Polybius dicit 'τῆς τοῦ πολιτεύματος απουδῆς, ῆν ποιεῖται περὶ τὸ τοιούτους ἀποτελεῖν ἄνδρας ὤςτε πῶν ὑπομένειν χάριν τοῦ τυχεῖν ἐν τῆ πατρίδι τῆς ἐπ' ἀρετῆ φήμης', non rem publicam dominam facit funeris sed minus anxie aut generaliter loquitur, ut nos quoque his in rebus solemus. Funus quod Polybius describit privatum esse inde maxime cognoscitur quod laudatio habetur ab agnato cf. p. 338 not. 3.

funeris publici ornaverunt homines creduli¹), commemorandus est T. Siccius Dentatus legatus heros plebeius.²) Hunc secundum plebeiam, quae hac quoque in re patricios aemulabatur, traditionem Dionysius Halicarnassensis³) narrat milites habuisse ταφῆς δημοςίας ἄξιον. Livius⁴) rem fusius refert. Siccio per insidias decemvirorum anno 307/447 in Sabinis occiso ʿinvidiae plena castra erant et Romam ferri protinus Siccium placebat, ni decemviri funus militare ei publica impensa facere maturassent. Sepultus ingenti militum maestitia².⁵)

1) vide p. 322 not. 2.

3) A. R. XI. 27.

4) III. 43. 5) De 'funere militari' post Gutherium (Graev. antiqu. Rom. XII. p. 1099) nusquam accurationa invenio neque apud Marquardtium. Post pugnas facta sunt prope castra sepulcra πολυάνδρια (Appian. b. c. II. 82. cf. Liv. XXVII. 2. Suet. Aug. 12. Cal. 3. Tac. ann. I. 62) et iusta ut nunc fit quam celerrime habita. Os resectum ut domum mitteretur ibique sepeliretur ne putes in omnibus civibus Romanis factum esse, quamquam iam per XII tabulas licebat in mortibus bellicis et peregrinis ossa legere quo post funus fieret. Consentaneum est mortuos consules legatos tribunos plerumque Romam transportatos esse. Funera quidem P. Deciorum Livius (VIII. 10 et X. 30) in castris 'omni honore laudibusque meritis' fieri facit idemque videtur sibi persuasisse de Ti. Sempronio Graccho mortuo a. 540/213 (XXV. 17). De Drusi funere auctor haud spernendus consol. ad Liv. (v. 169 sqq.) scribit 'ducem arsuris exercitus omnis in armis inter quae periit ponere certus erat: abstulit invitis corpus venerabile frater'. Post pugnam autem Mutinensem Hirtius et Pansa publice Romae funerati sunt (Val. Max. V. 2. 10), milites volgares a Nursinis tumulo publice exstructo conditi (Suet. Aug. 12), Romae iisdem ut locaretur publice monumentum Cicero auctor fuit in senatu (or. Phil. XIV. 38) atque id ut ipse dicit tune primum postulatum est (ibid. 33). Senatus igitur consultum quod Appianus (b. c. I. 43) anno 664/90 'Pουτιλίου (P. Rutili Lupi cos.) τοῦ cώματος καὶ πολλῶν ἄλλων ἐπιφανῶν ἐπὶ ταφὴν ἐς 'Ρώμην ἐνεχθέντων factum esse testatur quoque iussum erat τοὺς ἀποθνήςκοντας έν τοῖς πολέμοις ἔνθαπερ ἂν θάνωςι θάπτεςθαι τοῦ μὴ τοὺς λοιποὺς ἐκ τῆς ὄψεως ἀποτρέπεςθαι τῶν ςτρατειῶν videtur non diligenter observatum esse. — Quodsi occasio postulabat ut singuli funerarentur milites, impensae ex undecimo folli dabantur, 'in quem' teste Vegetio II. 20 'tota legio particulam aliquam conferebat sepulturae scilicet causa, ut si quis ex contubernalibus defecisset, de illo undecimo sacco ad sepulturam ipsius promeretur expensa'. Atque ut castra viis foro tribunali urbem imitabantur, ita conicias funeris ritus castrenses ad urbanos formatos esse. Fortasse praefecto castrorum (Veget. II. 10) inter munera erat his rebus prospicere. Evenit tamen ut etiam militum in castris funeribus aliquis honor adderetur. Appianus (b. c. II. 82) narrat Crassinio centurioni in pugna Pharsalica fortissimo ipsum Caesarem τάφον ἐξαίρετον ἐγγὺς τοῦ πολυανδρίου dedisse. Et supra iam commemoravimus militibus Dec. Bruti in pugna Mutinensi caesis a Nursinis publice tumulum exstructum esse, cuias titulus testatus eos 'pro libertate occubuisse' Octaviani iram movit (Suet. Aug. 12). Similes honores C. Hostilio et P. Egnatio tribunis legionis XV a Cilinensibus et Norensibus habitos esse voluit qui finxit titulos apud Gruterum p. DXLIV. 4, 5. cf. C. I. L. V. 1807. De Siccii autem funere unde progressi sumus coniecturam facere non operae esse pretium duco. At data occasione lubet adnotare non inusitatum fuisse sicut vivos

<sup>2)</sup> cf. Mommsen Röm. Forsch. I p. 110.

Neque eodem loco quo funera publica civium Romanorum habendae sunt exsequiae eae, quas Valerius Maximus<sup>1</sup>) auctor est a senatu regibus Syphaci et Perseo locatas esse<sup>2</sup>), nam haec exempla redeunt ad liberalitatem et hospitalitatem a senatu populoque Romano in peregrinis semper probatam. Ex usu enim erat legatos populorum amicorum, si quid humani iis accidisset, publice cum diligentia colere et mortuos efferre.<sup>3</sup>) His cum rebus Syphacis et Persei funera publica coniungenda esse cum totum Valerii Maximi caput demonstrat tum quod quaestoris facit mentionem, cuius in legatis honorandis fuisse officium constat.<sup>4</sup>)

Certa<sup>5</sup>) igitur quaerentes funeris publici exempla urbana deferimur ad annum 711/43. Hoc autem anno multi publice elati sunt. Mense Februario M. Tullius Cicero in senatu sententiam dixit 'placere Serv. Sulpicium Rufum quam amplissume supremo suo die efferri'6); M. Iuventio Lepidi legato ἡ βουλὴ καὶ ἀνδριάντα τήν τε ταφὴν τὴν δημοςίαν ἐψηφίςατο<sup>7</sup>) et pugna Mutinensi deproeliata non

milites post pugnam bene decertatam Polybius (VI. 39. 2) et Tacitus (ann. II. 22) in contione exercitus ab ipso imperatore testes sunt laudatos esse ita etiam in pugna occisos, eodem quo Graeci in clarissimis illis bellis utebantur more, publice laudationibus honorari. Quamquam vix pro dubio haberi potest quin eae laudationes in licentia imperatoris fuerint neque a militibus superstitibus sint decretae. Certe titulus mutilus C. I. L. VI. 3617 (cf. Fleckeiseni ann. suppl. XVIII p. 462 not. 2 et Add. p. 528 n), qui exhibet haec verba: '.....us T. l(ibertus) Numenius | ..... [hono]r(atus) ab exerc(itu) corona aur(ea) | ..... i laudation(e) publice | ..... [Ped]ucael latroni' contrarium non valet comprobare. Atque laudatio illa funeris impensa locus sepulturae, quae basis Iliberritana C. I. L. II. 2079 commemorat Q. Cornelio Valeriano a numeris iis quibus praefuit honori data esse, meo quidem iudicio non in eadem ratione sunt collocanda qua municipiorum publica decreta. Puto hunc titulum spectare honores a veteranis, qui forte fortuna emeritis stipendiis in eandem coloniam deducti sunt, privatim datos atque comparandos cum funeraticiorum collegiorum similibus decretis.

1) V. 1. 1.

2) Alia res est in funere Ptolemaei regis Mauri, quem imp. Gaius publice sepelivit ut cognatum et civem, cuius hereditatem appetebat. Sen. de tranqu. an. XI. 10.

3) Plutarchus Pwu. 43 (II. 1 p. 118 Wytt.), Val. Max. V. 1.1, Mommsen,

Röm. Forsch. I p. 346.

4) Ceterum haec legatorum funera publica posteris temporibus videntur intermissa esse: νῦν δὲ ὑπὸ πλήθους τῶν ἀφικνουμένων πρέςβεων

ἐκλέλειπται τὸ τῆς δαπάνης Plut. 1. 1.

5) Sullae funus ab Appiano (b. c. I. 105) solo, Caesaris a nullo scriptore dicitur publicum. In Sullae funere iustitium testatur Gran. Licin. p. 44 Bonn., neque tamen de eo plane constat. Videtur enim non consul sed pro Fausto filio (Appian. b. c. I. 106 p. 627. 24 M.) optumus tum orator (Philippus an Hortensius?) laudationem habuisse. Mihi universa Appiani de Sullae funere narratio suspiciosa videtur. De Caesaris funere vide p. 333 not. 1.

<sup>6)</sup> Cic. or. Phil. IX. 7) Cass. Dio 46. 51. 3.

Hirtius et Pansa solum consules sed etiam ceteri qui ceciderunt,

hi prope pugnae campum¹), publice elati sunt.²)

Inde hic honor obtinuit per saecula Romana et ut fit quo crebrior donabatur3) eo vilior habebatur. Cassius igitur Dio potuit funus publicum quasi domui Augustae parum honorificum habere; dicit de Livia4): οὐ μὴν οὐδὲ ἐς τιμὴν ἄλλο τι αὐτῆ πλὴν τῆς δημοςίας ἐκφορᾶς καὶ εἰκόνων ἐτέρων τέ τινων οὐδενὸς ἀξίων ένειμεν (Tib.), άθανατιςθήναι δὲ αὐτὴν ἄντικρυς ἀπηγόρευςεν. Videtur autem contemptus huius honoris profectus esse minus a crebritate quam a condicione angusta eorum quibus per licentiam Caesarum dabatur, nam ne primo quidem post Christum saeculo funera publica in urbe admodum multa ducta sunt. 5)

Nihilo minus mos sollemnis admodum diu fuit. 6) Funera enim

 cf. p. 324 not. 5.
 Val. Max. V. 2. 10 Cass. Dio 46. 38. 2 Vell. Pat. II. 62.
 Augustus et Tiberius largiores fuerunt in hac re (Cass. Dio 54. 12. 2 57. 21. 3). M. Aurelius Antoninus multos pestilentia anni 920/166 oppressos publice extulit (Iul. Capit. 13).

4) 58. 2. 1 cf. Tac. ann. V. 1 'funus eius modicum'.
5) Plin. ep. II. 1. 1 'Post aliquot annos insigne....spectaculum exhibuit publicum funus Verginii'. Memineris Domitianum funere tacite elatum esse (Suet. 17).

6) Siquis similes res tractaturus est, ei forsitan sit gratum in una tabula composita videre exempla quotquot scio a scriptoribus expressis

verbis dici funera publica.

651/103 C. Lucilius Neapoli (?) Hieron. ad ann. Abr. 1914

676/78 L. Cornelius Sulla Appian. bell. civ. I. 105. Gran. Licin. p. 44 711/43

Ser. Sulpicius Rufus Cic. or. Phil. IX M. Iuventius Cass. Dio 46. 51. 3

A. Hirtius C. Pansa Vell. Plat. II. 62 Val. Max. V. 2. 10 Cass. Dio 46. 38. 2

Attia Caesaris mater Cass. Dio 47. 17 712/42 714/40 Sphaerus Caes. lib. Cass. Dio 48. 33. 1

731/23 Marcellus Cass. Dio 53. 30. 5 complures Cass. Dio 54. 12. 2 742/12 Agrippa Cass. Dio 54. 28

Drusus Liv. per. 142 Sen. ad Marc. III. 1 Tac. ann. III. 5 745/9 cons. ad Liv.

775/21 Sulpicius Quirinus Tac. ann. III. 48 776/22

777/23

complures Cass, Dio 57, 21, 3 Lucilius Longus Tac. ann. IV. 15 Livia Cass. Dio 58, 2, 1 cf. Tac. ann. V. 1 782/29

L. Calpurnius Piso Tac. ann. VI. 11 Cass. Dio 58. 19. 5 786/32

787/34 Aelius Lamia Tac. ann. VI. 27

791/37 imp. Tiberius Cass. Dio 58. 28. 5 59. 3 Suet. Tib. 75 Cal. 15 Drusilla Cass. Dio 59. 11 Sen. ad Polyb. 17. 4 Suet. Cal. 24 792/38

794/40 Ptolemaeus rex Africae Sen. de tranqu. XI. 10

808/54 imp. Claudius Tac. ann. XII. 69 XIII. 3 Suet. Ner. 9 Cass. Dio 60. 35. 2

820/66 Poppaea Tac. ann. XVI. 6

L. Vitellius imperatoris pater Suet. Vit. 3

823/69 Flavius Sabinus Tac. hist. IV. 47 cf. tit. Bull. com. d. Roma XI. 1883 p. 224

publica ut alii ritus funeraticii Romae antiquae 1) in Italia per medium quod dicitur aevom usque ad hoc nostrum saeculum decreta sunt a municipiis praedicatorum collegiis conventibus scholis. Etiam formulae antiquae his in decretis, quae in cippis commemorantur, servatae sunt. 2)

### II. Quid sit 'funus publicum'.

Vix potest videri dubium quin 'funus publicum' primitus nil significaverit nisi sumptus funeris ex aerario decretos. Sensim tamen aliae res accessisse videntur. Quas ut perspiciamus exeundum erit a pompis illis quas imperatoribus primis eorumque propinquis et amicis ductas esse legimus quaeque a posterioribus imperatoribus si non auctae at aequiperatae sunt. Audimus haec funera secutos esse ordines senatorium et equestrem, magistratus et sacerdotes, varios numeros plene armatorum militum, luctum decretum esse annuum, iustitium indictum, fasces inversos, magistratus reliquisse sellas curules.<sup>3</sup>) Quae res non minus demonstrant quam decessum illum qui lugebatur habitum esse non iam pro familiari gentilive casu sed pro clade ipsius rei publicae. 4) Ad funus igitur re vera publicum haec omnia pertinent. Atqui intellegitur haec luctus publici documenta non primum in funeribus imperatoriis usu venisse, immo per longius tempus aliud post aliud inventum et decretum esse. A Sullae putes funere, qui ex S. C. in campo Martio sepultus est, a Caesaris luctuosa concrematione publicum funus paullatim ad eam sollemnitatem conformatum esse, quo Augustum<sup>5</sup>) legimus Marcellum et Agrippam extulisse, qua postea

<sup>833/79</sup> imp. Vespasianus Suet. Vesp. 19. 835/81 imp. Titus Suet. Dom. 2

Verginius Rufus Plin. ep. II. 1. 1

<sup>861/107</sup> Licinius Sura Cass. Dio ep. 68. 15. 3

<sup>920/166</sup> multi Iul. Capit. vit. Anton. 13 923/169 imp. L. Verus Spartian. Ael. Ver. 6 934/180 imp. M. Aurelius Iul. Capit. v. Ant. 7. 18. 947/193 imp. Pertinax Cass. Dio ep. 74. 5. 1 Capitol. Pert. 14. 15 Spartian. v. Severi 7

<sup>965/211</sup> imp. Severus Spartian. v. Severi 19

<sup>971/217</sup> imp. Caracalla Eutrop. VIII. 20 Spartian. Carac. 9 Iul. Capitol. v. Macrini 5.

<sup>1)</sup> cf. Muratori, dissertatione sopra le antichità Italiana tom. I.

<sup>2)</sup> Silvam exemplorum collectam invenies apud Morcellium in lexico epigraph. II p. 67, ipsos cipporum titulos in eiusdem operum epigraphi-corum voll. II. IV. V. Nonnullos, in quibus etiam laudationum fit mentio, exscripsi in Fleckeiseni annal. suppl. XVIII p. 466.

<sup>3)</sup> de singulis postea (p. 337) accuratius disputandum erit.
4) Sueton, de morte imp. Titi (11.) 'non secus atque in domestico luctu maerentibus publice cunctis'. Cons. ad Liv. 66 'luctus ut in Druso publicus ille fuit'. Suet. Iul. 84 'in summo publico luctu'. 'κοινὴν λύπην' Inscr. Gr. Ital. 760. 7.

<sup>5)</sup> Ipsum Augustum nonnulla novasse veri simile est cf. p. 335.

imperatores et ex domo divina mortui vel mortuae honorati sunt. Res singulae certis tribui annis¹) non iam possunt nec magni interest. Scire autem funus publicum hoc modo sensim excultum esse non est sine fructu. Hinc enim possumus distinguere honores qui per saecula insequentia in municipiis decreti sunt. Ibi enim modo — atque ut videtur varie in variis provinciis²) — decernitur 'funus publicum', modo 'inpensae funeris', modo 'in funere HS . . . . ', quae res depingunt gradus in urbe Roma variis temporibus usitatos licet uno nomine 'funeris publici' designatos. Sic intellegimus quomodo municipium Flavium potuerit alicui et 'inpensam funeris' et 'exsequias' decernere³) quidque voluerit pater ille, qui decreto funere publico 'honore usus impensam remisit'. '4)

Funus igitur publicum, quo decreto primitus sumptus funeris in aerarium translati sunt, sub finem rei publicae liberae et aevo Augusteo ita auctum est, ut res publica munus gentis et familiae totum in se susciperet et praeter sumptus etiam ordinem et sollemnitatem exsequiarum publice institueret.<sup>5</sup>) Eo pertinet imprimis ut etiam officium laudandi mortuom a re publica gentilibus demptum et magistratui mandatum sit. 6) Gentiliane an publica haec fuerint munera in funeribus imperatoriis non sat dilucide apparet, in iis autem praecipue magis magisque publica facta sunt. Funus igitur publicum temporibus imperatoriis eodem modo quo loca sepulturae publice data et statuae publice decretae — hi enim tres honores semper pro diversis habiti sunt, semper in decretis et elogiis discernuntur, numquam uno nomine comprehenduntur<sup>7</sup>) — mortuom quasi eximit ex gentili cultu partemque honorum eius inter officia rei publicae ponit. Quasnam res curandas singulas in singulis funeribus res publica in se susceperit, quas propinquis reliquerit, non iam eruere possumus; in imperatorum funeribus 'patrum patriae' per se quasi gens et res publica conveniunt, in privatorum singula sunt nullius momenti neque accuratius a scriptoribus narrantur.

Res tamen publica curam et luctum suom nisi in imperatoribus non ultra sepulturam protulit. Sepulcri ipsius, cuius locum saepissime ordo decrevit, aedificatio videtur plerumque a propinquis

2) vide p. 342.

3) vide p. 342 not. 5. 4) vide p. 343. C. I. L. XIV. 413.

6) vide infra p. 338.

<sup>1)</sup> Pauca vide p. 338 not. 1 et 2.

<sup>5) &#</sup>x27;publice quoque funeris expeditus est ordo' Iul. Capitol. v. Anton. phil. 7.

<sup>7)</sup> Hoc moneo cum viderim in indicibus corporis inscriptionum Latinarum interdum loca sepulcrorum et monumentorum publica sub 'funere publico' posita esse, quod ego quidem non ex opinione Romanorum factum esse persuasum habeo. Nempe vix decernebatur funus publicum quin daretur publice locus sepulturae, sed locus sepulturae decretus non indicat etiam funus a re publica susceptum.

perpetrata esse. 1) Nec cultus Manium a re publica suscipiebatur nisi imperatorum et gentilium eorum, quibus flaminum collegia propria data 2) quorumque dies atros partim quotannis Romae et in provinciis celebratos esse novimus. 3)

#### III. Quis decreverit.

Romae funus publicum a senatu decernebatur.<sup>4</sup>) Atque cum in dando loco sepulturae vel monumenti opus esset iussu populi<sup>5</sup>), senatus consultum sufficiebat ad erogandum iure funus publicum. Quodsi postea imperatores plerumque simpliciter dicuntur alicui funus publicum dedisse, primum certe ita res fieri solebat ut in senatu sententiam dicerent honoremque a patribus peterent.<sup>6</sup>) Ut in rebus maioribus sic in hac principis voluntas senatus consultum creabat, postea superfluom reddebat. In municipiis funus publicum decernitur a 'conscriptis', a 'decurionibus', ab 'ordine decurionum'.<sup>7</sup>)

Num exstiterint praecepta vel usus secundum quae senatus solitus sit civibus Romanis decernere funus publicum nescimus.8)

2) cf. Marquardt St. V. III p. 433 sqq. Hirschfeld, Sitz. B. Berl. Ac.

1888 p. 833 sqq.

3) Quodsi in privatorum sacrificiis sollemnibus praeter propinquos magistratus parentabant, quod usu venisse tituli non pauci docent, fiebat ex testamento et magistratus apparebant non ex officio sed invitati.

ex testamento et magistratus apparebant non ex officio sed invitati.
4) cf. Dion. Hal. VI. 96 V. 48. 3 Val. Max. V. 1. 1 V. 2. 10 Cass. Dio 46. 51. 2 Suet. Vit. 3 Tac. ann. IV. 15 VI. 11 XIII. 2. Mera neglegentia est quod Plutarchus (Popl. 23) in fabella, cuius veritatem supra (p. 322 not. 2) illustravimus, dicit: ὁ δῆμος . . . ἐψηφίcατο δημοςία ταφῆναι τὸ cῶμα.

5) cf. Liv. IX. 46 Cic. de dom. 53. 136 ad Attic. IV. 2. 3 C. I. L. I. 635 'C. Poplicio L. f. Bibulo aed(ili) pl(ebis) honoris virtut[i]sque caussa senatus consulto populique iussu locus monumento quo ipse postereique eius inferrentur publice datus est'. In municipiis locus datur decurionum decreto, interdum tamen populus videtur rogatus esse, cf. tit. Tiburt. C. I. L. XIV. 3674 'locus sepulturae datus voluntate populi decreto senatus Tiburtium'.

6) Tac. ann. III. 48 'sub idem tempus (Tiberius) ut mors Sulpici Quirini publicis exsequiis frequentaretur, petivit a senatu'. De Pisone Tac. ann. VI. 11 'Piso . . . publico funere ex decreto senatus celebratus est' at Cass. Dio 58. 19. 5 'τὸν Πίσωνα (Tiberius) . . . δημοσία ταφῆ ἐτίμησεν ὅπερ που καὶ ἄλλοις ἐχαρίζετο'. Cf. Cass. Dio 56. 47 'ἐπὶ μὲν οὖν τῷ Αὐγούστψ τοσαῦτα λόγψ μὲν ὑπὸ τῆς γερουςίας ἔργψ δὲ ὑπό τε τοῦ Τιβερίου καὶ ὑπὸ τῆς Λιουίας ἐνομίσθη'.

7) Brevitatis causa dicitur decrevisse 'municipium' C. I. L. II. 3251. 3252 'res p(ublica)' C. I. L. X. 1784 in parte antica. cf. C. I. L. II. 2344. Proposition of the point of the point

<sup>1)</sup> Raros puto esse tales titulos qualis est Cumanus (C. I. L. X. 3703) 'Sextiae L. f. Kanl monumentum publice factum d(ecreto) d(ecurionum) c(oloniae) I(uliae), quod ea munifica erga coloniam fuit'. Eph. ep. III. 9.

Fortuna nobis bene consuluit servando complura decreta quibus aut senatus aut municipiorum ordines funus publicum dederunt. Primo loco stat Ciceronis sententia dicta in senatu mense Februario anni 711/43, qua petit ut Ser. Sulpicius Rufus, qui in legatione ad M. Antonium morbo obierat, honoretur statua pedestri aenea in rostris, funere et sepulcro publicis.¹) Hanc Ciceronis sententiam licet pro senatus consulto habere, cum Pomponius testetur eam placuisse.²) Invenitur autem sententia in oratione Philippica IX., caput est septimum. (vide contextum p. 345 sq.)

Municipalia certe tria exstant decreta de funeribus publicis. Primum est Campanum aevi Augustei C. I. L. X. 3903 (vide p. 346) alterum Puteolanum C. I. L. X. 1784 anni p. Chr. 187, tertium repertum Siccae Africae Eph. ep. V. 628 = C. I. L. VIII. suppl. 15880 saeculi ut puto III vel IV. (vide pp. 350 et 352.)<sup>3</sup>)

Funus igitur publicum decernitur a senatu vel ordine postulante aliquo. Qui praesidebat verba fecit de morte et breviter de meritis mortui, tum sententia dicta et probata est. Deinde eo tempore quo mos perfectus iam erat, consulibus vel duoviris mandatum est ut

officiis vel praeceptis, nisi quod in imperatorum funeribus agmen prosequebantur et rogum ambibant, cf. infra p. 338 not. 5. — De funeribus publicis legatorum et peregrinorum ex usu datis vide supra p. 325 et not. 4.

<sup>1)</sup> Cicero in illa oratione quam habuit ut sententiam commendaret multa facit verba de statuis ponendis et positis, quod P. Servilius hanc Sulpicio negabat, nihil dicit de funere publico. Neque in ipsa sententia haec propria verba inveniuntur. Cave tamen dicas Ser. Sulpicio omnino funus publicum decretum non esse. Sane pro eo quod in posterioris aevi decretis legimus 'funere per duoviros alterum ambosve locato' aut 'funus publicum ei decerni' Cicero volt simpliciter 'placere eum quam amplissume supremo suo die efferri' et remitti aedilium de funeribus edictum. Sed senatu vix dignum videtur edictum aedilium remittere ut funus quam amplissime fiat, neque ex aerario summam dare qua sumptus compensetur. — Quodsi quis in eo offendit quod non definitur pecunia, secum reputet ne statuae quidem sumptus constitui.

<sup>2)</sup> Digg. I. 2. 2. 43 'Servius cum in legatione perisset, statuam ei populus Romanus pro rostris posuit et hodieque exstat pro rostris Augusti' (nimirum ibi statuta ab imp. Aug. cf. Sueton. Aug. 31).

<sup>3)</sup> Basis Abellana C. I. L. X. 1208 (vide p. 354) continueritne decretum ordinis de funere publico an de statua publice ponenda non liquet. Neque decretum est integrum; satis habuerunt parentes (?) caput et rogationem inscribendam curare, deest ipsum placitum. Nec de honore constat quem continuerit decretum Neapolitanum (Inscr. Graec. Ital. et Sicil. ed. Kaibel 760). Kaibelius ille quidem supplevit lin. 9/10 °. . [καὶ θάπτειν αὐτὴν] δαπάνη μὲν δημοςία, ἐπιμελεία δὲ τῶν προςηκόντων'. Sed cum v. 14 legamus 'τὴν μὲν εἰς τὸν ἀνδριάντα δημοςίαν δαπάνην ἢν ἡ βουλὴ cuμπαθοῦςα ἐψηφίςατο' cautius puto supplere ut feci (vide p. 355). Neque verba lin. 11 'καὶ εἰς ταῦτα ἐξοδιάζειν' intellegenda sunt de funere publico; circumscribunt 'εἰς κηδείαν' vocabula. In titulis autem eiusdem voluminis Kaibeliani 757 et 758 (= C. I. L. X. 1489. 1490) verba fiunt de loco sepulturae, non de funere publico. Ordo decernit tantum in priore λιβ(ανωτοῦ) λ(ίτρας) κ mittendas in solacium parentum.

exsequerentur decretum. Hi per quaestores 1) officio fungebantur. Quaestores funus locabant sumptusque ex aerario solvebant. Locato funere officia singula ut in privatis funeribus ab iis perpetrabantur qui Libitinam exercebant. Consentaneum est ut funera privata ampliora sic publica semper indicta esse.2) Nec minus veri simile est in funeribus publicis interdum ludos datos esse.3) Ut in privatis funeribus qui funus fecit etiam ludos fecit, sic putes rem publicam cum funus locaret etiam ludos locasse. Quamquam fontes nostri de hac re tacent.4)

2) 'Funere indicto' Suet. Iul. 84 de Caesaris exseguiis cf. p. 325 not. 5. Praeco ille, qui privata funera indictiva formula sollemni indicebat, videtur inter libitinarios fuisse, at in funere publico conicias praeconem consulis vel duoviri, cui funus locandum erat, officio indicendi

functum esse.

4) 'Ludos, quos primos consecrato (Iulio) ei heres Augustus edebat' (Suet. Iul. 88) ipse Caesar Veneri Genetrici voverat (Cass. Dio 45. 7). Post Augusti consecrationem videntur et publice et privatim ludi editi esse. Cass. Dio 56. 46 'καὶ οἱ τὰ μὲν ἄλλα ώςπερ εἰώθει γίγνεςθαι ἔπραξαν .... χωρίς δὲ τούτων καὶ ἡ Λιουία ἰδίαν δή τινα αὐτῷ πανήγυριν ἐπὶ

<sup>1)</sup> Res per se veri similis comprobatur licet de funere regis peregrini verbis Val. Max. V. 1. 1 '(senatus) quaestorem misit qui (Perseum) publico funere efferret'. — Quod idem (V. 2. 10) dicit 'M. Cornuto praetore funus Hirtii et Pansae iussu senatus locante', M. Cornutus praetor urbanus vices gerit consulum occisorum. Hoc exemplum quod probatur Ciceronis sententia de monumento caesorum militum publice locando (or. Phil. XIV. 37) addas et secundum id compleas ea quae dixit Mommsenus Staatsr. I<sup>3</sup> p. 652. — Sen. de tranqu. an. XI. 10 translate loquitur cum dicit 'dum illi (Ptolemaeo) heres (imp. Gaius) publicum funus esurienti locat'. In narratiuncula Suetoniana (Vesp. 19) quinam fuerint 'procuratores' funeris Vespasiani, cum quibus Favori mimo res est, non liquet.

<sup>3)</sup> Indictio autem funeris minime ad ludos pertinet. Nil tale inest in formula illa antiqua indicendi, neque ego locum Cic. de legg. II. 24. 61 'Reliqua sunt in more funus ut indicatur si quid ludorum dominusque (domusque cod.) funeris utatur accenso et lictoribus' recte esse traditum mihi persuadere possum. At Mommseni coniectura (St. R. I <sup>3</sup> p. 391. 6) qui legit 'r. s. i. m.: funus ut indicatur; si quid ludorum dominus f. u. a. et l. constructionem corrumpit. Sensum recte constituit; neque enim conveniret dominum funeris utique in funere habere fasces, cum ipsi magistratus in luctu deponerent. At si ludi funus sequebantur opus erat ci, qui edendis praeerat, potestate aliqua licet ficta. Nec cogitari potest cur funus indictum sit si ludi essent, si alias non sit indictum. Accedit quod ludi funebres, quibuscum non sunt confundendae pyrrichae circa rogum militum (cf. p. 338 n. 6) plerumque, certe semper si corpus crema-retur (cf. Luebbert, comment. pontif. p. 75 sqq.), nono post funus die habebantur. Festi locus (Qu. XV. 8 p. 144. 24) 'simpludiarea funera sunt quibus adhibentur dumtaxat ludi corbitoresque. quidam ea dixerunt esse quibus neutrum genus interesset ludorum. nam indictiva sunt quibus adhibentur non ludi modo sed etiam desultores quae sunt amplissima', dum ne 'indictiva' vocabulum falso sit interpositum ex glossemate, definitionem huius verbi dat per accidens, rectius ille alio loco 'indictivom funus, ad quod per praeconem evocabantur'. Ciceronis autem verba sic puto esse emendanda 'reliqua sunt in more, funus ut indicatur (et), si quid ludorum, dominus (qui est) funeris utatur accenso et lictoribus'.

#### IV. De pompa atque apparatu funeris publici.

Quale primo post Chr. n. saeculo communis opinio intellexerit funus publicum, illustratur bene verbis Quintiliani in declamatione 329.1) Rhetor negat corpus tyranni ab ipso interfecti publice funerandum esse, dicit 'corpus illud omnibus sibique ipsi damnatum publicis scilicet exseguiis efferemus? hoc agite: ducatur ingens funeris pompa, eat primus senatus et ordo ille sanctissimus .... tum maxima multitudo equitum, universus denique populus lustret atque ambiat rogum .... an aliquis etiam rostra conscendet et (qui supremus claris civibus honor habetur) advocata populi contione laudes eius quem in foro sepulturi sumus concinet?'

Accuratas funerum sollemnium descriptiones non habemus nisi Caesareorum. Apparet ea eximia cum magnificentia et splendidissimo apparatu ducta esse, neque vero potest dubium videri quin et ea res principales cum privatorum funeribus publicis communes habuerint et privatorum exsequiae publicae ad exempla imperatoria amplificatae

sint.2) Eorum igitur vestigia sunt premenda.

C. Iulii Caesaris funus, quod publicum fuisse iam monuimus, licet scriptores verbo non utantur, describunt Suetonius Cassius Dio<sup>3</sup>) Appianus<sup>4</sup>), quorum unius verba exscribenda puto atque Suetonii, qui plurimum conferat ad cognoscendos ritus funeraticios. Sunt vitae divi Iulii in capite 84 haec verba: 'Funere indicto rogus exstructus est in Martio campo iuxta Iuliae tumulum et pro rostris aurata aedes ad simulacrum templi Veneris Genetricis collocata; intraque lectus eburneus auro ac purpura stratus et ad caput tropaeum cum veste in qua fuerat occisus. Praeferentibus munera, quia suffecturus dies non videbatur, praeceptum ut omisso ordine quibus quisque vellet itineribus urbis portaret in campum. Inter ludos 5) cantata sunt quaedam

τρεῖς ήμέρας ἐν τῷ παλατίῳ ἐποίηςεν ἣ καὶ δεῦρο ἀεὶ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἀεὶ αὐτοκρατόρων τελεῖται'. Cf. Mommsen ad C. I. L. I p. 385 Marquardt St. V. III p. 449.

<sup>1)</sup> p. 295. 23 Ritter.

<sup>2)</sup> Singula non mirum est nobis non tradita esse. At ne nimis multa funeribus hominum non imperatoriae dignitatis demamus monet portatio civis Perusini ad rogum per 'equites Romanos facta' cf. C. I. L. XI. 1946 p. 357. Nil nos iuvant his in quaestionibus monumenta figurata; neque enim ea quae ego quidem noverim quidquam habent quod funeris publici proprium splendorem demonstret. Privata funera picta sunt in tabulis commemoratis a Marquardtio (Privatl, I<sup>2</sup> p. 352) et Baumeistero (Denkmäler I p. 309) et Huelsseno (Mitth. d. Arch. Inst. Rom. V. [1890] p. 72). Neve putes ea funera singularem propter apparatum et publicum maerorem ab artificibus proposita esse; quid propius erat in honorem mortui arte pingi quam funeris pompam?

<sup>3) 44. 35—51.</sup> 

<sup>4)</sup> b. c. Π. 143—148.

<sup>5)</sup> Intellege non ludos funebres sed ioca illa, quae ut in triumpho sic in ipsa pompa ducenda dicebantur vel agebantur a mimis.

ad miserationem et invidiam caedis eius accommodata ex Pacuvi Armorum iudicio "Men servasse ut essent qui me perderent?" et ex Electra Atili ad similem sententiam. Laudationis loco consul Antonius per praeconem pronuntiavit senatus consultum, quo omnia simul ei divina atque humana1) decreverat, item iusiurandum, quo se cuncti pro salute unius astrinxerant; quibus perpauca a se verba addidit. Lectum pro rostris in forum magistratus et honoribus functi detulerunt. Quem cum pars in Capitolini Iovis cella cremare pars in curia Pompei destinaret, repente duo quidam gladiis succincti ac bina iacula gestantes ardentibus cereis succenderunt confestimque circumstantium turba virgulta arida et cum subselliis tribunalia quicquid praeterea ad domum aderat congessit. Deinde tibicines et scenici artifices vestem, quam ex triumphorum instrumento ad praesentem usum induerant, detractam sibi atque discissam iniecere flammae et veteranorum militum legionarii arma sua quibus exculti funus celebrabant, matronae etiam pleraeque ornamenta sua, quae gerebant, et liberorum bullas atque praetextas. In summo publico luctu1) exterarum gentium multitudo circulatim suo quaeque more lamentata est praecipueque Iudaei qui etiam noctibus continuis bustum frequentarunt.'

Augusto pompas funeris maxime cordi fuisse scriptores docent. Attiam matrem (712/42) et Sphaerum paedagogum (714/40) extulisse publice, Marcellum (731/23) funere publico et multis honoribus ornasse, Agrippam denique (742/12) ἐν τῷ τρόπψ ἐν ῷ καὶ αὐτὸς μετὰ ταῦτα ἐξηνέχθη funerasse traditur. Mortua Octavia sorore (743/11) δημόσιον τὸ πένθος ἀλλαξαμένων τὴν ἐςθῆτα τῶν βουλευτῶν ἐγένετο. Drusus (745/9) ingenti et luctuosa pompa e Germania translatus a viris senatorii et equestris ordinis ad rogum portatus et honoribus cumulatus est²), quae omnia perbene narrantur in consolatione ad Liviam. Versus carminis, quod ego quoque potius eiusdem esse aevi cuius sunt res, quam posterioris credo, adpono ad res illustrandas potissimos 167 sqq.

'Quin etiam corpus matri vix vixque remissum exsequiis caruit, Livia, paene suis.

Quippe ducem arsuris exercitus omnis in armis inter quae periit ponere certus erat: 3)

Abstulit invitis corpus venerabile frater et Drusum patriae quod licuitque dedit.

Funera ducuntur Romana per oppida Drusi — heu facinus — per quae victor iturus erat.

170

<sup>1)</sup> Haec Suetoni verba paene clamare Caesaris funus fuisse publicum neminem puto negaturum, cf. p. 325 not. 5.

<sup>2)</sup> Tac. ann. III. 5 Suet. Claud. 1. Liv. per. 142 Sen. ad Marc. III. 1 Cass. D. 55. 2. 3.

<sup>3)</sup> cf. p. 324 not. 5.

| 175          | Per quae deletis Raetorum venerat armis,           |
|--------------|----------------------------------------------------|
|              | ei mihi, quam dispar huic fuit illud iter.         |
|              | Consul init fractis 1) maerentem fascibus urbem:   |
|              | quid faceret victus, sic ubi victor init?          |
|              | Maesta domus plangore sonat, quoi figere laetus    |
| 180 .        | parta sua dominus voverat arma manu.               |
|              | Urbs gemit et voltum miserabilis induit unum:      |
|              | gentibus adversis forma sit illa precor.           |
|              | Incerti clauduntque domos strepitantque per urbem  |
|              | hic illic pavidi clamque palamque dolent.          |
| 185          | Iura silent mutaeque tacent sine vindice leges,    |
|              | aspicitur toto purpura nulla foro.2)               |
|              | Dique latent templis neque iniqua ad funera voltus |
|              | praebent nec poscunt tura ferenda foco. 3)         |
|              | Obscuros delubra tenent; pudet ora colentum        |
| 190          | aspicere invidiae quam meruere metu.'              |
| Porro v. 199 |                                                    |
|              | Obvia turba ruit lacrimisque rigantibus ora        |
| 200          | consulis erepti publica damna refert.              |
|              | Omnibus idem oculi, par est concordia flendi,      |
|              | funeris exsequiis adsumus omnis eques,             |
|              | omnis adest aetas, maerent iuvenesque senesque     |
|              | Ausoniae matres Ausoniaeque nurus.                 |
| 205          | Auctorisque sui praefertur imagine maesta          |
|              | quae victrix templis debita laurus erat.           |
|              | Certat onus lecti generosa subire iuventus         |
|              | et studet officio sedula colla dare.               |
|              | Et voce et lacrimis laudasti Caesar alumnum        |
| 210          | tristia cum medius rumperet orsa dolor             |
| 217          | Armataeque rogum celebrant de more cohortes:       |
|              | Has pedes exsequias reddit equesque duci.          |
|              | Te clamore vocant iterumque iterumque supremo      |
| 220          | ac vox adversis collibus icta redit                |
| 253          | Flamma diu cunctata caput contingere sanctum       |
|              | erravit posito lenta sub usque toro                |
| 269          | Stabis et in rostris tituli speciosus honore       |
|              | causaque dicemur nos tibi Druse necis.'            |
|              |                                                    |

<sup>1)</sup> Magistratu mortuo fasces proferebantur inversi (Tac. ann. III. 2 Serv. ad Aen. XI. 93), eos frangi nemo puto scriptor antiquos testatur. 'Fractis fascibus' coniungenda igitur sunt vocabula cum 'maerentem' et interpretanda 'urbem lugentem ob mortuom consulem', ut 'fractis' quod dicitur de morte hominis transferatur ad imaginem.

<sup>2)</sup> vide p. 339 not. 4.
3) 'rogo' ed. Rom. Baehrensii coniecturam recepi licet minime certa sit, cum foeda interpolatio alicuius Itali, qui locum plane non intellexit, potuerit loco movere quodlubet vocabulum bissyllabum ex. gr. 'sibi'.

Adde verba quae poeta ipsi Druso dat:

459 'Cingor Apollinea victricia tempora lauro
 et sensi exsequias funeris ipse mei:
 decursusque virum notos mihi donaque regum
 victaque per titulos oppida lecta suos,
 et quo me officio portaverit illa iuventus
 quae fuit ante meum tam generosa torum;
 denique laudari sacrato Caesaris ore
 emerui lacrimas elicuique deo'.

Videmus igitur Augusto non defuisse occasiones excolendi et amplificandi honores funeris publici. Sine dubio ipse multa primus fieri iussit, ut Tacitus in funere Drusi recte distingueret 'cuncta a maioribus reperta aut quae posteri invenerint'. Nec neglexit ante ipsius mortem conscribere volumen 'quo mandata de funere suo complexus est'.1) Quod senatum in decernendis honoribus secutum esse si ponemus non errabimus, licet nemo testetur. Atque etiam ultra Augusti praecepta senatus progressus est: 'ex (honoribus) qui maxime insignes visi, ut porta triumphali duceretur funus, Gallus Asinius, ut legum latarum tituli, victarum ab eo gentium vocabula anteferrentur, L. Arruntius censuere . . . . . conclamant patres corpus ad rogum umeris senatorum ferendum. Remisit Caesar adroganti moderatione populumque edicto monuit ne, ut quondam nimis studiis funus divi Iulii turbassent, ita Augustum in foro potius quam in campo Martis sede destinata cremari vellent. Die funeris milites velut praesidio stetere. 2 Multis verbis describit hoc amplissimum funus Cassius Dio<sup>3</sup>), sed suspicionem vix removebis Dionem hanc descriptionem fecisse ob oculos habentem funus Pertinacis quod ipse vidit. 4)

Augusti praecepta de funere suo et senatus decreta videntur posteris imperatoriis funeribus exemplo fuisse.<sup>5</sup>) Invenimus apud scriptores nomen 'imperatorium funus'.<sup>6</sup>) Descriptio optima exstat apud Cassium Dionem, qui funeri imaginario Pertinacis ipse adfuit ideoque hoc in loco dignissimus est cui fides habeatur. Narrat Dio

<sup>1)</sup> Suet. Aug. 101 Cass. Dio epit. 56. 33. 1.

<sup>2)</sup> Tac. ann. I. 8 cf. Suet. Aug. 100 Cass. Dio 56. 46.

<sup>3) 56. 31. 2-43. 1.</sup> 

<sup>4)</sup> Malui igitur hanc omittere, exscribere illam quam ex visu fecit. 5) Cass. Dio 59. 3. 7 τόν τε Τιβέριον . . . . τῶν αὐτῶν τῷ Αὐγούςτψ τιμῶν παρὰ τῆς βουλῆς ἀξιώςας 60. 35. 2 (Claudius) ἔτυχε δὲ καὶ τῆς ταφῆς καὶ τῶν ἄλλων ὅςων ὁ Αὕγουςτος. Tac. ann. XII. 69 'Caelestesque honores Claudio decernuntur et funeris sollemne perinde ac Divo Augusto celebratur. (Quae secuntur verba 'aemulante Agrippina proaviae Liviae magnificentiam' cave interpreteris de funere privato, nam ἐπὶ μὲν οὖν Αὐγούςτψ τοςαῦτα λόγψ μὲν ὑπὸ τῆς γερουςίας ἔργψ δὲ ὑπό τε τοῦ Τιβερίου καὶ τῆς Λιουίας ἐνομίςθη Cass. Dio 56. 47.) Suet. Claud. 45 'funeratus est sollemni principum pompa'. Otho autem 'celeriter, nam ita praeceperat, funeratus est'. Suet. Ōtho 11.

<sup>6)</sup> vide infra p. 344.

haee 1): 'ή δὲ δὴ ταφὴ καίτοι πάλαι τεθνηκότος αὐτοῦ τοιάδε ἐγένετο. έν τή άγορα τή 'Ρωμαία βήμα ξύλινον έν χρώ του λιθίνου κατε**c**κευάςθη καὶ ἐπ' αὐτοῦ οἴκημα ἄτοιχον περίςτυλον ἔκ τε ἐλέφαντος καὶ χρυςοῦ πεποικιλμένον ἐτέθη, καὶ ἐν αὐτῷ κλίνη ὁμοία κεφαλὰς πέριξ θηρίων χερςαίων τε καὶ θαλαςςίων ἔχουςα ἐκομίςθη στρώμαςι πορφυροίς καὶ διαγρύςοις κεκοςμημένη καὶ ἐς αὐτὴν εἴδωλόν τι τοῦ Περτίνακος κήρινον ςκευή ἐπινικίω εὐθετημένον ἀνετέθη καὶ αὐτοῦ τὰς μυίας παῖς εὐπρεπής, ὡς δῆθεν καθεύδοντος, πτεροῖς ταῶνος άπεςόβει, προκειμένου δ' αὐτοῦ ὅ τε ζεουῆρος καὶ ἡμεῖς οἱ βουλευταὶ αί τε γυναῖκες ἡμῶν προςήειμεν πενθικῶς ἐςταλμένοι καὶ έκειναι μεν έν ταις ςτοαις, ήμεις δε ύπαιθριοι έκαθεζόμεθα. κάκ τούτου πρώτον μεν ανδριάντες πάντων των επιφανών Ρωμαίων τών ἀρχαίων ἔπειτα χοροί παίδων καὶ ἀνδρῶν θρηνώδη τινὰ ὕμγον ές τὸν Περτίνακα ἄδοντες παρήλθον καὶ μετὰ τοῦτο τὰ ἔθνη πάντα τὰ ὑπήκοα ἐν εἰκόςι χαλκαῖς ἐπιχωρίως εφίςιν ἐςταλμένα καὶ τὰ έν τω άςτει αὐτω γένη, τό τε των δαβδούχων καὶ τὸ των γραμματέων των τε κηρύκων καὶ ὅςα ἄλλα τοιουτότροπα ἐφείπετο. εἶτ' εἰκόνες ἡκον ἀνδρῶν ἄλλων, οἷς τι ἔργον ἡ καὶ ἐξεύρημα ἡ καὶ ἐπιτήδευμα λαμπρὸν ἐπέπρακτο, καὶ μετ' αὐτοὺς οί τε ἱππεῖς καὶ οί πεζοι ώπλιςμένοι οί τε άθληται ίπποι και τὰ έντάφια, όςα ό τε αὐτοκράτωρ καὶ ἡμεῖς αἵ τε γυναῖκες ἡμῶν καὶ οἱ ἱππεῖς οἱ ἐλλόγιμοι οι τε δήμοι και τὰ ἐν τή πόλει συστήματα ἐπέμψαμεν καὶ αὐτοῖς βωμὸς περίχρυςος ἐλέφαντί τε καὶ λίθοις Ἰνδικοῖς ἠςκημένος ήκολούθει. (5.) ώς δὲ παρεξήλθε ταῦτα, ἀνέβη ὁ ζεουῆρος ἐπὶ τὸ βημα τὸ τῶν ἐμβόλων καὶ ἀνέγνω ἐγκώμιον τοῦ Περτίνακος. ημεῖς δὲ πολλὰ μὲν καὶ διὰ μέςου τῶν λόγων αὐτοῦ ἐπεβοῶμεν τὰ μὲν ἐπαινοῦντες τὰ δὲ καὶ θρηνοῦντες τὸν Περτίνακα, πλεῖςτα δὲ ἐπειδὴ έπαύςατο, καὶ τέλος μελλούςης της κλίνης κινηθήςεςθαι πάντες αμα ώλοφυράμεθα καὶ πάντες ἐπεδακρύςαμεν, κατεκόμιςαν δὲ αὐτὴν ἀπὸ τοῦ βήματος οἵ τε ἀρχιερεῖς καὶ αἱ ἀρχαὶ αἵ τε ἐνεςτῶςαι καὶ αί ἐς νέωτα ἀποδεδειγμέναι καὶ ἱππεῦςί τιςι φέρειν ἔδοςαν. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πρὸ τῆς κλίνης προήειμεν καί τίνες ἐκόπτοντο ἑτέρων πενθιμόν τι ύπαυλούντων δ δ αὐτοκράτωρ ἐφ ἄπαςιν εἵπετο καὶ ούτως ἐς τὸ "Αρειον πεδίον ἀφικόμεθα. ἐπεςκεύαςτο δὲ ἐν αὐτῶ πυρά πυργοειδής τρίβολος έλέφαντι καὶ χρυςῷ μετὰ ἀνδριάντων τινών κεκοςμημένη καὶ ἐπ' αὐτῆς τῆς ἄκρας ἄρμα ἐπίχρυςον, ὅπερ δ Περτίναξ ήλαυνεν. ἐς οὖν ταύτην τὰ ἐντάφια ἐνεβλήθη καὶ ἡ κλίνη ένετέθη καὶ μετά τοῦτο τὸ εἴδωλον ὅ τε ζεουῆρος καὶ οἱ **συγγενείς** τοῦ Περτίνακος ἐφίληςαν. καὶ ὁ μὲν ἐπὶ βῆμα ἀνέβη, ήμεῖς δὲ ἡ βουλὴ πλὴν τῶν ἀρχόντων ἐπὶ ἴκρια, ὅπως ἀςφαλῶς τε άμα καὶ ἐπιτηδείως τὰ γινόμενα θεωρήςωμεν. οἱ δὲ ἄρχοντες καὶ ή ίππὰς τὸ τέλος προςφόρως εφίςιν ἐςκευαςμένοι, οί τε ἱππεῖς οἱ **c**τρατιώται καὶ οἱ πεζοὶ περὶ τὴν πυρὰν πολιτικάς τε ἄμα καὶ ποιητικάς διεξόδους διελίττοντες διεξήλθον είθ ούτως οί ύπατοι

<sup>1)</sup> epit. 74. 4. 2-5. 5.

πῦρ ἐς αὐτὴν ἐνέβαλον. γενομένου δὲ τούτου ἀετός τις ἐξ αὐτῆς ἀνέπτατο.' Funus et consecrationem imperatoris Severi copiose narrat Herodianus ¹), quem tamen post Dionem me exscribere non videtur opus esse.

Ex his igitur potissimum<sup>2</sup>) descriptionibus coniunctis cum rebus ab aliis scriptoribus vel in titulis commemoratis lineae principales imaginis funeris publici quod his saeculis duci solebat designandae erunt. Sunt autem hae:

Expositio corporis mortui (vel imaginis) in foro,
Contio totius populi praesentibus ordinibus senatorio et equestri,
virorum et mulierum,
Pompa militum,
Imaginum comitatio amplificata,
Laudatio a magistratu habita,
Portatio mortui per honoratos viros,
Agmen magistratuum et pontificum,
Ludi militares circa rogum,
Incensio rogi per magistratus.

Plerasque has res aperte cernitur ad mores funeris privati formatas esse. Primum cum dominus funeris non sit paterfamilias sed res publica vel magistratus ab ea ut ita dicam legatus, corpus mortui non collocatur in atrio sacratissima aedium parte sed in foro i. e. in atrio rei publicae.<sup>3</sup>) Deinde ut propinqui in domo funesta ita ordines et populus in foro coeunt vestibus et positis ornamentis luctum testantes.<sup>4</sup>) Maximum autem splendorem adferebat funeri impera-

<sup>1)</sup> ab exc. div. Marci lV. 2.

<sup>2)</sup> Appiani descriptio funeris Sullae (b. c. I. 105—106) num ad testem redeat qui suis viderit oculis, si nil aliud dubium est. Certe C. Marci Coriolani funus secundum sui aevi mores describit Dionysius Halicarnassensis (A. R. VIII. 59 vol. III p. 1647 R.). Circumscribit potius quam describit Iustiniani imp. funus Corippus (in laud. Iustin. I. 226 sqq. III. 1—61).

<sup>3)</sup> Hoc primus fecisse videtur Antonius in funere Caesaris, namque ex Appiani testimonio de Sulla (I. 106 p. 672<sub>21</sub> M.) nil efficitur nisi pompam funebrem ut in funeribus privatis ante rostra constitisse ut laudatio haberetur. Deinde Augustus (Cass. Dio 54. 28. 3) et sequentes (Cass. Dio 59. 3). Etiam in hominum alienorum a domo Augusta funeribus id factum esse testantur Plin. ep. II. 1. 6 titulique Beneventanus C. I. L. IX. 1783 et Campanus X. 3903. Emendandum esse puto locum Taciti ann. III. 5. Post mortem Germanici narrantur fuisse 'qui publici fune is pompam requirerent' et indignantium describuntur cogitationes. Hae finiuntur sententia hac: 'ubi illa veterum instituta, propositam toro efficiem, meditata ad memoriam virtutis carmina et laudationes et lacrimas vel doloris imitamenta'. Mihi non dubium videtur quin Tacitus scripserit 'foro'; nam 'toro' utique collocatum est corpus Germanici; hoc erat omnis funeris, funeris publici quod desiderabatur erat proponi corpus in foro.

<sup>4)</sup> cf. Tac. ann. III. 4. App. I. 106 C. Dio I. s. I. Herodian, IV. 2. 3. Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XIX.

torio praesentia militum armis fulgentium. 1) Iam imaginum pompa in funeribus privatis conclusa intra gentiles amplificatur additis personis eorum qui in re publica vel alias eminuere. 2) Non minimus deinde funeris publici honos in eo versabatur, quod laudes mortui ab oratore quem civitas in hoc officium constituebat publice dicebantur.3) E foro ad rogum portabatur lectus a viris nobilibus4). cum in funere privato hoc officium conveniret filiis vel libertis. Comitantur autem exseguias non solum propinqui sed magistratus et maiores et minores atque etiam pontifices, qui rogum ambeunt. 5) Spectaculum augebatur decursu ludisque militaribus circa rogum, in quibus equites et pedites cernebantur. 6) Neque incensio rogi honore carebat, fiebat enim ex mandato publico ut videtur aut per centuriones 7) aut per consules 8) aut per successorem imperatoris. 9)

teste Dione 56. 34. 2, et in funere Severi δcοι 'Ρωμαίων ἐνδόξως ἐςτρα-τήγηςαν ἢ ἐβαςίλευςαν (Herodian. IV. 2. 10). Longius etiam progressus est

Severus in funere Pertinacis, vide supra p. 336.

3) Conferas de laudationibus publicis dissertationem meam in Fleck-

eiseni annal. philol. suppl. XVIII. imprimis p. 456—66 et Addenda.

4) 'umeris senatorum' Tac. ann. I. 8 πρὸς τῶν ἐς νέωτα ἀρχόντων Cass. Dio epit. 56, 34. 2 οἴ τε ἀρχιερεῖς καὶ αῖ ἀρχαὶ αἴ τε ἐνεςτῶςαι καὶ αῖ ἐς νέωτα ἀποδεδειγμέναι καὶ ἱππεῦςί τιςι φέρειν ἔδοςαν Cass. Dio 74. 5. 2 οἱ τὴν ὕπατον ἀρχὴν τότε διέποντες Herodian, IV. 1. 3 τοῦ τε ίππικοῦ τάγματος εὐγενέςτατοι καὶ τῆς ςυγκλήτου ἐπίλεκτοι νεανίαι Herodian. IV. 2. 4 ἀπὸ τῆς βουλῆς ἄνδρες εὔρωςτοι Appian. b. c. I. 106 οί λαμπρότατοι τῶν νέων ἐν τοῖς κατὰ πολέμους ἔργοις Dion. Hal. A. R. VIII, 59 'tribunorum centurionumque umeris cineres (Germanici) portabantur e Brundisio Romam' Tac. ann. III, 2. Idem Cordus apud Lucanum (VIII. 732) volt factum esse Pompeio 'ut Romana suum gestent pia colla parentem'. — Hic honor etiam in municipiis habitus est, cf. titulum Perusinum (C. I. L. XI. 1946) 'equites Romani eum ad rogum [ut deferrent]'.

5) πρώτοι μέν οί ίερεῖς πάντες περιήλθον αὐτήν Cass. Dio 56. 42. 2,

cf. Appian I. 106 p. 672, M.

6) cons. ad Liv. 217. Herodian. IV. 2. 9 ίππαςία περί τὸ καταςκεύαςμα ἐκεῖνο γίγνεται πᾶν τε τὸ ἱππικὸν τάγμα περιθεῖ κύκλψ μετά τινος εὐταξίας καὶ ἀνακυκλώςεως πυρριχίψ δρόμψ καὶ ῥυθμψ. cf. Cass. Dio l. l. p. 25.

7) C. Dio 56. 42. 3 δάδας έκατόνταρχοι ως που τή βουλή έδόκει

λαβόντες ύφηψαν αὐτήν.

8) C. Dio 1. 1.

<sup>1)</sup> Quod sciamus milites primum in funere Augusti iussu imperatoris aderant. Tacitus ex animo liberae rei publicae studioso invehitur in hanc rem novam (ann. I. 8 cf. III. 4). Quodsi funeribus Sullae et Caesaris scriptores referunt milites armatos adfuisse, res ita expedienda est ut reputemus veteranos ultro funus prosecutos esse (cuνέδραμον γάρ cπουδή App. b. c. I. 106). Lucanus igitur fingens funus publicum quale Pompeio fieri debuerit (VIII. 729 sqq.) sui temporis ritum in anterius refert cum scribit (734.) 'totus ut ignem proiectis (sic recte codd. scilicet eodem sensu quo dicitur vocabulum ab Hosio propositum 'protentis', cf. exempla veterum a Macrobio servata [VI. 4. 14 sq.] et Liv. XXXII. 25 'cum proiecto prae se clupeo staret' et Lucan. IV. 755 '[equi] oraque proiecta squalent arentia lingua') maerens exercitus ambiat armis'.

2) Inde a Romulo viri principales in Augusti funere personati aderant

<sup>9)</sup> Herodian. IV. 2. 10.

Hi videntur fuisse splendores honoresque communes<sup>1</sup>) ipsarum exsequiarum quas res publica exhibebat. Nimirum in singulis singula addebantur ut in Augusti funere<sup>2</sup>), si quis postularat aliisque persuaserat. Imperatorum igitur funera exempla sunt, publica aliorum aliquanto modestiora sed in maximis rebus aequalia fuisse concludemus.

Praecedunt et secuntur ipsas exsequias res aliae quibus luctus et gratitudo publica ostendebatur. Consecrationes imperatorum et sepulcra publice data hic omittimus, tangemus sollemnitates decernendi et iustitium. Senatus cum consuleretur de funere publico erogando luctum prae se ferebat vestibus et sedibus mutatis. Atque ut in funere privato feriae servantur denicales, ita res publica decernit iustitium. Luctus a feminis ex decreto observabatur annuos. D

<sup>1)</sup> Dona etiam feralia a re publica esse missa consentaneum est. Tus publice datum occurrit in titulis. cf. p. 343.

<sup>2)</sup> cf. p. 335.

<sup>3)</sup> Cass. Dio 56. 31. 2 τῆ τε ὑττεραίφ (postquam Augustus in urbem illatus est) βουλὴ ἐγένετο καὶ εἰς αὐτὴν οἱ μὲν ἄλλοι τὴν ἱππάδα τολὴν ἐνδεδυκότες τυνῆλθον οἱ δ᾽ ἄρχοντες τὴν βουλευτικὴν πλὴν τῶν ἱματίων τῶν περιπορφύρων ὁ δὲ δὴ Τιβέριος καὶ ὁ Δροῦςος ὁ υἱὸς αὐτοῦ φαιὰν τὸν ἀγοραῖον τρόπον πεποιημένην εἶχον. καὶ τοῦ μὲν λιβανωτοῦ καὶ αὐτοὶ ἔθυςαν τῷ δ᾽ αὐλητῆ οὐκ ἐχρήςαντο. ἐκαθέζοντο δὲ οἱ μὲν πολλοὶ ὡς που ἔκαςτος εἰώθει, οἱ δ᾽ ὕπατοι κάτω ἐν τοῖς βάθροις ὁ μὲν τῷ τῶν ττῶν ττρατηγῶν ὁ δὲ τῷ τῶν δημάρχων. Signum maestitiae hanc mutationem sedium fuisse discimus a Tacito a. IV. 8 'consulesque sede volgari per speciem maestitiae sedentes honoris locique admonuit (Tib.)'.

<sup>4)</sup> cf. Ad. Nissen de iustitio p. 4—6, 148—150 Mommsen St. R. Is p. 263 sq. Brevius iustitium ex luctu publico indictum tractat E. Middell, de iustitio diss. Erlang. 1887 p. 61. Ideo non supersedeo rem accuratius discutere. Iustitium post mortem quae luctum publicum crearet indictum esse docent Gran. Licin. p. 44 (Sulla), Tac. a. I. 16, I. 50 (Augustus), Suet. Tib. 52 cf. Tac. a. II. 82 (Drusus), Tac. ann. III. 7 cf. Suet. Cal. 5 (Germanicus), Suet. Cal. 24 (Drusilla), Iul. Capitol. Anton. phil. 7 (Antonin. Pius); generaliter rem testantur luv. III. 212 'si magna Asturici cecidit domus, horrida mater, pullati proceres, differt vadimonia praetor', Lucan. II. 16 sqq. 'Ergo ubi concipiunt, quantis sit cladibus orbi constatura fides superum, ferale per urbem iustitium: latuit plebeio tectus amictu omnis honor, nullos comitata est purpura fasces', cons. ad Liv. 181 sqq. (vide p. 334.), Tac. ann. II. 82 'hos vulgi sermones audita mors (Germanici) adeo incendit, ut ante edictum magistratuum, ante senatus-consultum sumpto iustitio desererentur fora, clauderentur domus.' Cum ex hoc Taciti loco discamus iustitium in funere publico a senatu decretum, a magistratibus i. e. a consulibus indictum esse, accuratiora aliunde comperimus. In frustulo fastorum Ripaetransonensium (C. I. L. I p. 472 = IX. 5290. p. 472) suppleto a Mommseno (Res g. d. Aug. 2 p. 115 not.) legimus ad annum 757 'VIIII K. Mart. C. Caesar] Aug. f. dec[essit in Lycia annum agens XXI]II. Romae iustit[ium indictum est] donec ossa eius in [ma]esol[aeum inferrentur]'. Apparet igitur per idem tempus quo privati novendial observabant in funere publico iustitium valuisse, ita tamen ut in funeribus imperatoriis tempus multo longius esset si quando corpus mortui procul arcessendum erat. Etiam post L. Caesaris Aug. f. mortem iustitium fuisse in lapide traditur, si recte Mommsenus ad eum rettulit fragmentum (C. I. L. VI. 895. 4 = I. 286 cf. p. 555)

#### V. Quibus decretum sit.

Honorabantur funere publico viri erga rem publicam bene meriti. Feminis videtur hic honor non ante Caesarem conti-

'mortem eius iustitio per con[sules indicto] omnes luxerunt'. Nec non in funere publico T. Flavii Sabini imp. Vespasiani fratris vadimonia differuntur, cf. Bullet. com. d. Rom. XI. 1883 p. 224 (vide p. 356). Iustitium in his domus divinae luctibus etiam per provincias decretum et observatum esse discimus et ex Tac, ann. I. 16, I. 50 et ex tabula Pisana, in qua quidem, quod Pisis casu tum nec magistratus nec praefecti iure dicundo erant, iustitii ipsius non fit mentio sed bene describitur, quibus rebus praeter vadimonia dilata monstratus sit luctus publicus. Tabula (C. I. L. XI. 1421) continet decretum ordinis sollemniter factum, quo rata fierent, quae facienda in luctu de C. Caesaris Aug. f. morte 'consenserant decuriones colonique'. Ex ea 'consensione' adscribo quae ad iustitium pertinent et ad diem atrum deinceps quotannis celebrandum (lin. 19-33) 'decuri[one]s colonique..... inter sese consenserunt pro m[ag|nitudine tantae ac tam inprovisae calamitatis oportere ex ea die, quía e lius decesus nuntiatus esset, usquíe ad eam diem, qua ossa relata atque co[nd]ita iustaque eius manibus perfecta essent, cunctos veste mutata templisqu[e d]eorum immortalium balnelsque publicls et tabernIs omnibus clausIs c[onv]ictibus sese apstinere, matronas, quae in colonia nostra sunt, sublugere di[em]que eum, quo die C. Caesar obit, qui dies est a. d. VIIII k. Martias pro Alliensi lu[gub]rem memoriae prodi notarique in praesentia omnium iussú ac vollunitate caverique nequod sacrificium publicum neve quae supplica tio nes nIve sponsalia nIve convivia publica postea in eum diem eofve dlie qui dies erit a. d. VIIII k. Mart. fant concipiantur indicantu[rve] nIve qui ludi scaenici circiensesve eo die fant spectenturve ut[ique] eo die quod annis publice manibus eius per magistratus eosve qu[i Pi]sIs iure dicundo praerunt eodem loco eodemque modo quo L. Caesa ri parentari institutum est parentetur.' — Hanc descriptionem luctus publici per privatos amplificati supplent verba Suetonii (Cal. 5): 'quo defunctus est die (Germanicus), lapidata sunt templa, subversae deum arae, Lares a quibusdam familiares in publicum abiecti, partus coniugum expositi.' Nimirum furoris haec sunt non doloris, qualem in terris meridianis hodie quoque nos miramur aut ridemus. Romanorum autem luctum etiam ab exteris nationibus probatum et aequatum esse audimus post mortem Germanici; Suet. (Cal. 5) enim dicit 'regum etiam regem et exercitatione venandi et convictu megistanum abstinuisse, quod apud Parthos iustiti instar est'. Caligula videtur Romae iustitium etiam ad res privatas protulisse; Suet. 24 'eadem (Drusilla) defuncta iustitium indixit, in quo risisse lavisse cenasse cum parentibus aut coniuge liberisve capital fuit'. — In funere publico municipali iustitium videtur unius diei fuisse, cf. C. I. L. X. 3903 (vide p. 347.) 'vadimoniaque eius diei dif[ferantur]' et II. 1103 (a me suppletum). — E re videtur adnotare 'institium' temporibus posterioribus, id quod facile e rebus supra compositis (cf. praecipue Suetonii de Parthis verba) explicatur, significare 'allgemeine Trauer' Charis. ars gramm. p. 584. 4 K. 'iustitium dicitur luctus publicus', cf. Fulg. Planc. p. 19. Sidon. ep. II. 8 'decessit nudius tertius non absque iustitio matrona Filimatia'.

5) Ut hodie quoque fit, viros mox vita ad officia suscipienda reducebat, mulieres decretum observabant. Cass. Dio 56. 43. 1 τὸ δὲ δὴ πένθος τὸ μὲν ἐκ τοῦ νόμου οἱ μὲν ἄνδρες οὐ πολλαῖς ἡμέραις αἱ δὲ γυναῖκες ἐνιαυτῷ ὅλψ κατὰ ψήφιςμα ἐποιήςαντο. Gran. Licin. p. 44 'iustitium fuit matronaeque eum (Sullam) toto anno luxerunt'. Cass. Dio 58. 2 πένθος

gisse. 1) Postea omnes feminae ut viri domus divinae, nisi si quid odii inter eas et imperatorem subesset, publice elatae sunt. 2) Inde secutae sunt provinciae; tituli quidem fere aeque multi testantur funera publica mulierum ac virorum.3) Etiam adulescentibus origo divina dabat funus publicum. Augustus C. et L. filios publice extulit. Municipia et adulescentibus<sup>4</sup>) propter merita vel auctoritatem patris vel familiae et pueris<sup>5</sup>) decreverunt honorem eximium.

#### VI. Impensae publicae.

Non supersedeo adnotare quid sciamus de magnitudine pecuniae publice in funus datae. 6) Funus imp. Vespasiani locatum erat sestertio centies. 7) Nero, qui tamen dubites num publicis exsequiis sit honoratus, 'funeratus est impensa ducentorum milium'. 8) Minores consentaneum est fuisse sumptus funerum privatorum publice locatorum. Rari quidem sunt numeri; e titulis Hispanicis unus (C. I. L. II. 1189) impensam funeris statuit dandam 'num. HD'. Decies tanta summa in Italicis titulis legitur; Surrentinae inscriptiones bis (C. I. L. X. 680 et 688<sup>b</sup>) testantur 'in funere HS & decretos esse, semel in honorem pueri secundo vitae anno mortui, alterum in funere IIviri aedilis. Quibus exemplis collatis videtur probari Surrenti sumptus funerum publicorum ad unum omnium constitutos esse ex usu aut lege HS b. Pompeis minus datur (C. I. L. X. 1019 et 1024); aedili et IIviro iure dicundo decernuntur in funere HS 00 00.9)

αὐτῆ (Liviae senatus) παρ' ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν ταῖς γυναιξίν ἐπήγγειλαν. cf. etiam Liv. II. 7 II. 16 Dion. Hal. IX. 27 VIII. 62. Et fragmentum elogii sepulcralis mausolei Augusti (C. I. L. VI. 894, 2. 4 cf. add. p. 840) quod ex. gr. sic restituas: '[aegrotanti ex senatus cons]ultó vota per cónsules [dicta sunt.... mortem per annum viri femi]naeque luxerunt.'

1) C. enim Caesarem Octavianum ut Attia mater a. 712/42 publice

funeraretur imperasse tradit C. Dio 47, 17, 6.

 Scriptores testantur publica funera Liviae Drusillae Poppaeae.
 C. I. L. II. 1089, 1130, 2021, 2345, 3370 Eph. ep. III. 9. C. III. 3137. V. 7483. IX. 28. 50. 737. 1783. 6097. X. 688. XII. 4244. 4399. XIV. 413. Pars tantum harum feminarum sacerdotes vel magistrae

4) ex. gr. Salpesano adulescenti XIIX annorum C. I. L. II. 1186 cf. XIV. 321.

5) puero VI ann. Brixiae (C. I. L. V. 4441), ann. VIII sed iam praef. fabr. Uriae (IX. 223) ann. I Surrenti (X. 680) ann. XIV Parentii

6) videsis de sumptibus funerum generaliter agentem Friedlaen-

derum S. G. III<sup>5</sup> p. 117 sq.
7) Sueton, Vesp. 19.
8) Sueton, Nero 50.

9) Val. Max. V. 2. 10 'M. Cornuto praetore funus Hirtii et Pansae iussu senatus locante, qui tunc Libitinam exercebant cum rerum suarum usum tum ministerium suum gratuitum polliciti sunt, quia hi pro republica dimicantes occiderant, perseverantique postulatione extuderunt ut exsequiarum apparatus sestertio nummo ipsis praebentibus addiceretur'.

#### VII. De funeribus publicis municipalibus.

Saepius iam diximus secundum exempla Romana etiam in municipiis decreta esse funera publica. Itaque Apuleius¹) potuit inducere Telyphronem Larisaeum narrantem 'ecce iam ad ultimum defletus atque conclamatus processerat mortuus rituque patrio utpote unus de optimatibus pompa funeris publici ductabatur per forum.'²) Haec funera ab ipsis municipiorum ordinibus decreta et a magistratibus municipalibus ducta esse consentaneum est. Quod ad funera Syphacis et Persei regum publice ducenda quaestores Tibur et Albam, quibus in oppidis captivi versabantur, a senatu Romano missi sunt, iam monuimus ea segreganda esse a ceteris. <sup>8</sup>)

Antiquissimum funeris publici extra urbem Romam facti exemplum est C. Lucilii poetae a. 651/103 Neapoli publice elati, dum modo recte traditum sit. 4) Inde ab Augusto in municipiis Italiae et provinciarum urbibus honorem communem fuisse et crebrum multi

tituli docent, quos in appendice composui.

Decreta variis in provinciis varia testantur verba. In Hispania formula volgata est 'huic ordo.... impensam funeris, laudationem, locum sepulturae, statuam decrevit'; ordo tamen naturalis rerum interdum neglegitur. Ter additur 'exsequias publicas' vel 'exsequias'.<sup>5</sup>) Aliae formulae videntur exstitisse in titulis mutilis II. 1103.

1) Metam. II. 27.

3) vide p. 325. Notatu dignum est hominem municipalem publico funcro sepultum esse Romae '[in campo Ma]rtio Caesa[ris indulgentia?]', si hoc recte concluditur ex fragmine lapidis C. I. L. IX. 5291, quod est fastorum,

non cippi vel basis. cf. p. 358.

5) Tituli sunt C. I. L. II. 3251 et 3252 Baesuccitani (vide p. 360). Eidem iuveni mortuo uterque positus est inscriptus in basi alter statuae a municipio Baesuccitano alter statuae a municipio Laminitano decretae,

<sup>2)</sup> Valde miratus sum etiam in novissimis Iustini editionibus (43.5.9) circumferri vetus mendum. Legitur ibi 'Massiliensium legati audiverant urbem Romanam a Gallis captam incensamque. Quamobrem domi nuntiatam publico funere Massilienses prosecuti sunt aurumque et argentum publicum privatumque contulerunt ad explendum pondus Gallis, a quibus redemptam pacem cognoverant. Ob quod meritum et immunitas illis decreta et locus spectaculorum in senatu datus et foedus aequo iure percussum.' Nimirum intellege '(urbem Romanam) Massilienses publico mu nere prosecuti sunt'. Prosequi aliquem beneficio, liberalitate usitatissimae sunt locutiones. 'Munus' autem et 'funus' saepe in codd. locum mutavere, cf. Frontin. strat. I. 12. 5 Lucan. VIII. 741.

<sup>4)</sup> Hieron. ad Euseb. chron. a. Abr. 1914 °C. Lucius satirarum scriptor Neapoli moritur ac publico funere effertur anno aetatis XLVI'. Vix est dubium quin Hieronymus hanc notitiam sumpserit ex Suetonii libro de poetis. Atque ego quidem addendum puto potuisse Suetonium vel Hieronymum longiorem descriptionem hoc verbo postea demum technico facto contraxisse. Item iudicat Buechelerus qui non dubium putat esse quin Suetonius a Romanis publice elatum Lucilium esse tradiderit, ut virum de rebus litterisque Romanis meritissimum describeret, et censet Hieronymi verba esse interpretanda: 'Neapoli moritur,' Romam tralatus 'publico funere effertur'.

1107. Ex apparatu singula non nominantur nisi turis pondo XXV (II. 1650). In ceteris provinciis non vitantur verba 'funus publicum' vel 'funus publice', notae quoque ponuntur 'f(unus) l(ocum) p(ublice)' inveniturque solum verbum 'funus' (C. I. L. IX. 737). In Italicis titulis legimus haud raro 'in funere HS .....' ex miro quodam ablativi usu. 1) Semel (C. I. L. X. 1019) pecunia ita nominatur ut non dicatur, cui rei decreta sit. Tus hic quoque singillatim dicitur (C. I. L. V. 337 XIV. 321. 413).2)

Ex his titulis putes eos, in quibus verba fiunt de 'funere publico' de 'exsequiis publicis' de 'laudatione', re vera testari funera a municipiis in se suscepta, cum ibi, ubi nominantur solum 'funeris impensae' vel dicitur 'in funere HS . . . . . , credendum sit ordines in funus amplificandum propinquis pecuniam subministrasse, propinquos ipsos funus locasse.3) Utraque occasione familia haud raro 'honore accepto impensam remisit' h. e. modo contenta erat praesentia magistratuum et laudatione publica, modo honore decreti.4)

#### VIII. De funere censorio.

Restat ut breviter absolvam quaestionem iam multis verbis a viris doctis disceptatam de funere censorio. 5) Hoc funus loco amplissimi a Tacito scriptoribusque historiae Augustae nominatur. 6)

quas statuas ambas in patria mortui h. e. Baesuccis positas esse et consentaneum est et probatur repertis lapidibus. C. Sempronio Celeri a compluribus municipiis dantur impensa funeris, locus sepulturae, statuae, solum autem patrium Baesuccitanum, ubi re vera eum elatum et sepultum esse apparet, 'exsequias' decernit. Nimirum ibi solum mors eius pro luctu publico habebatur et corpus comitantibus magistratibus elatum est. — Eodem modo 'exsequiae publicae' et 'funeris impensa' videntur distiguenda esse in C. I. L. II. 2150. Neque aliud sibi volt titulus II. 1286, in cuius fine post commemorata laudationem, locum sepulturae, impensam funeris, clupeum, statuam dicitur 'eidemque omnes honores a populo et incolis habiti sunt', cf. etiam II. 4166. XIV. 321.

1) Ablativos est limitationis, cf. 'liberalis in populo'.

2) Tus etiam dat ordo publico funere non decreto C. I. L. X. 1489. 1490. Nimirum hae donationes publicae imitantur usum privatum, quo dona exsequialia in rogum saepe maxime varia et pretiosa dabantur, ef. Stat. silv. II. 157 sqq., Marquardt v. priv. I² p. 382, h. vol. p. 339 not. 1.

3) cf. I. Gr. Sic. et It. ed. Kaibel 760., sive de statua ponenda ibi agitur sive de funere ducendo lin. 10 δαπάνη μέν δημοςίαι, ἐπιμελεία δὲ τῶν προςηκόντων. Nota interdum funeris impensas, nusquam funus

publicum' a compluribus municipiis decerni.

4) Similiter familiam in statuis et locis sepulcri accipiendis se gessisse permultae docent subscriptiones monumentorum et basium.

5) cf. Guther de iure Manium Paris, 1615 p. 172 (in Graev. thes. Antiqu. XII p. 1165). Lipsius ad Tac. ann. p. 210 Nipperdey ad Tac. ann. III. 5 W. Becker, Gallus III p. 357 Marquardt, vit. priv. I<sup>2</sup> p. 351 not. 1 Mommsen St. R. I<sup>3</sup> p. 441 not. 4 p. 460 not. 2.

6) Tac. ann. IV. 15 'ita quamquam novo homini (Lucilio Longo, Tiberii amico) censorium funus, effigiem apud forum Augusti publica

Gutherius Nipperdeius Beckerus intellegebant funus publicum a censore locatum. 1) Quae sententia cum eo pugnat quod scimus funus publicum per consules vel duoviros locatum esse.<sup>2</sup>) Recte igitur Marquardtius et Mommsenus et ante eos iam Lipsius posuerunt funus dictum esse censorium in quo corpus vel imago toga censoria<sup>3</sup>) ornata esset. Nomen videtur inde ab Augusto, qui et ipse funere censorio elatus est<sup>4</sup>), in usu fuisse, puto quod Augustus in libello de funere haec ornamenta praeceperat. Honorem ab Augusto domui divinae destinatum<sup>5</sup>) Tiberius partitus est cum Lucilio Longo, novo homine at 'omnium illi tristium laetorumque socio', deinde alii privati accepere. Nec mihi dubium est quin nomine tantum, non re aut ornamentis diversum fuerit funus 'imperatorium' 6) et 'censorium' et 'regium' 7), quae omnia verba de imperatorum exsequiis dicta sunt. Cogitari potest iam temporibus liberae rei publicae funus sive privatum sive publicum ab ornamentis et fascibus mortui dictum esse consulare praetorium censorium, licet huius rei exempla non exstent<sup>8</sup>); certe aevo imperatorio ubiubi occurrit 'funus censorium' nil aliud

pecunia patres decrevere'. VI. 27 'extremo anni mors Aelii Lamiae funere censorio celebrata' XIII. 2 'decreti et a senatu duo lictores, flamonium Claudiale, simul Claudio censorium funus et mox consecratio'. Hist. IV. 47 'funusque censorium Flavio Sabino ductum' (cf. p. 356). Iul. Capitol. Pert. 16 'funus imaginarium ei et censorium ductum est et ab ipso Severo funebri laudatione ornatus est' Spartian. Sever. 7 'funus deinde censorium Pertinacis imagini duxit eumque inter divos sacravit'.

<sup>1)</sup> In eandem sententiam reccidit Bloch de decretis functorum magistratuum ornamentis Parisiis 1883 p. 35—39.

<sup>2)</sup> cf. supra p. 330.

<sup>3)</sup> quae in funere erat purpurea, cf. Mommsen St. R. I³ p. 411 cum not. 3 p. 441 not. 4. Quodsi Blochius l. l. offendit in eo quod Pertinacis imago (de hoc solo funere potest agi; Augustei descriptionem a Dione datam ac fictam esse ad Pertinacis supra monuimus) teste Dione qui funeri aderat, ακευῆ ἐπινικίψ ornata erat, reputandum est censorem et censoria insignia eo tempore nisi ex funeribus non nota fuisse. Accedit quod Dio rem obiter tangit; certe eius testimonium nequit quassare fidem Polybii VI. 53, qui ipsa discrimina pungit.

<sup>4)</sup> compara Tac. ann. XII. 69 et XIII. 2.

<sup>5)</sup> Augusti filii videntur eo honorati esse, cf. C. I. L. VI. 895 (= I. p. 286) 'mortem eius (L.) iustitio per con[sules indicto] omnes luxerunt. censu[rae . . . . est (imago)] insignibus decorata cu[m efferretur]'. Is fere erat sensus elogii mutili.

<sup>6)</sup> Spartian. vit. Ael. Veri 6 'Lucius Ceionius Commodus Verus Aelius Caesar .... periit sepultusque est imperatorio funere neque quicquam de regia nisi mortis habuit dignitatem'.

<sup>7)</sup> Iul. Capitol. vit. Macr. 5 'mandavit collegae dudum suo praefecto praetorio ut munus suum curaret ac praecipue Antoninum honorabiliter sepeliret ducto funere regio'. Amm. Marcell. 21. 16. 60 'cum regia pompa' (Constantii funus).

<sup>8)</sup> Florus utitur l. l. p. 323 not. 2 verbis 'imperatoriis exsequiis'; significat nihil nisi amplissima funera.

valet nisi amplissimum funus 1) quale imperatoribus ipsis duci solebat. Quae hoc nomine designantur funera erant decreta a senatu i. e. publica, nec tamen 'censorium funus idem est ac funus publicum', ut voluit Blochius 1. l. p. 39.

Reliqua propediem edentur in supplementis annalium philologorum.

<sup>1)</sup> Non inutile puto adnotare etiam anno 1592 p. Chr. 'funus censorium Alexandro Farnesio imperatori invicto celebratum' esse teste lapide apud Morcellium lexic. epigr. II p. 67. cf. p. 327.

#### Sententiae controversae.

I. Platon. Menon. p. 83 A lege τοιόνδε δὲ λέγω.

II. (Platon.) Clitoph. p. 408C emenda cod. Parisinum et lege προτρεπτικωτάτους δὲ ἡγοῦμαι cod. τε.

In Phil. Opunt. Epinomide p. 976D idem codex mendosus III. est; corrige κατίδωμεν δη ταύτην πρώτον cod. πρώτην

IV. Callim. hymn. I. 79 lege ύπαὶ Διὸς οὐδὲν ἀνάκτων Θειό-

τερον — ἐπεὶ codd.

Aristot. respub. Athen. III. 5 supple [αὖτα]ι μὲν οὖν χρόνω τοςοῦτον προέχους ν άλλήλων — [οὖτο]ι Kenyon, ibidem V. 3 in carmine Solonis supple papyri vestigia secutus οὔθ' ὑμῖν

άρτια τα[ῦτ'] ἔςεται.

VI. In rebus gestis Divi Augusti etiam post Mommseni insignes recensiones restant quae melius constituantur necesse est: propono legenda I 19 'et iIs omnibus agrós a [me emptos] aut pecuniam pró p[ortion]e [a] me dedI' - I 23 'I[ovi saepe laur]us deposul' — I 28 sq. '[consul | fuer]am terdeciens c[u|m [dict]a[vi] haec' - I 33 sq. '[qu]am ita ad-[ministravi ut intra | paucos die]s metu....[populu]m.... [liberarem]' - I 44 [princeps senatus usque ad eum diem quo scripsi haec fuleram [per annos quadraginta]' -V 12 'susque ad Tuscum pacavli'.

Lucan. Pharsal. II. 199 lege 'saepe famis pelagique furor' 'fames' codd.

VIII. In Stati silvis emendandis ab ingenio saepius quam a codicibus pessimis auxilium petendum est; corrigi velim I. 6. 37 'et cum tot populos beata pascat hanc Annona diem superba nescis' ('pascas hunc' et 'nescit' codd.) - IV. 8. 26 'sed iuveni laetanda et virgo parenti' ('laetam dat' codd. 'laetandast' Baehrens) - V. 2. 52 'cognata ministrat laus animos' ('ministret' codd.).

IX. Stat. Theb. IV. 550 et V. 204 rarioris verbi formas secundum Puteaneum codicem restituendas censeo 'reciet' et

'exciit'.

X. Apul. Apolog. I. 4 p. 7. 7 Krüg. lege 'Zenonem . . . . qui primus omnium sollertissimo artificio ambifariam disseruerit' 'dissoluerit' codd. Laurr.

Fridericus Carolus Vollmer natus sum in vico Fingscheidt prope Elberfeld oppidum sito a, d. XVIII. Kal. Dec. a, h. s. LXVII parentibus Valentino et Maria e gente Hilverkus, qui vivi adhuc singulari amore me fovent. Fidei addictus sum evangelicae.

Privatim litterarum elementa didici in oppido nunc parvo Kaiserswerth a patre eiusque amicis, dum tertiae superiori classi par Theutmoldam missus gymnasii Leopoldini Luppensis factus sum discipulus. Post tempus semenstre quod valetudinis recreandae caussa domi morabar autumno a. LXXXIII gymnasio regio Dusseldorpensi adscriptus sum ibique ultimos scholasticos annos degi.

Maturitatis testimonio praeditus vere a. LXXXVI Bonnam migravi ubi studiis philologis per octo semenstria operam dedi, interposita una hieme quam Berolini egi. Scholis interfui vv. dd. Bender, Bischoff, Buecheler, Diels, Foerster, Franck, R. Kekulé, Klein, Loeschcke, Luebbert, Neuhaeuser, Nissen, Roediger, Schaarschmidt, Schroeder, Schwartz, Usener, Vahlen, Wilmanns. Kirchhoffii et Vahleni favore admissus sodalis fui ordinarius seminarii regii philologorum Berolinensis per sex menses, Buecheler, Luebbert, Usener benevoli per ter senos menses sodalis mihi permiserunt ut essem seminarii Bonnensis. Idem per quater senos menses sodalis loco ordinarii interfui exercitationibus seminarii Germanici quod debeo Wilmannsio et Franckio. Buecheler benigne me adscripsit inter participes exercitationum epigraphicarum. Facultates docendi tres linguas in gymnasiorum omnibus ordinibus probatas habui examine sub finem a. h. s. XC.

Praeter Buechelerum et Usenerum praeceptores semper pie colendos sodalitati philologae Bonnensi quae vocatur 'Klassischphilologischer Verein' debeo quod aliquatenus homo factus sum

philologus.



